





## CLa rapresentatione di sancto Giouanni dicollato









Incomincia qui di sotto lafesta disan Giouanni baptista quando gli fu tav gliata la testa: Imprima uiene uno angelo & annuntia la decta festa inco minciando le infrascripte stanze qui

Dlaude sia delpadre omnipotente
& della madre uergine maria
io uannuntio auoi tutta gente
che siete insieme qui di compagnia
si come si fara boral presente
rapresentatione diuota fia
ciascun istia audire con buon zelo
come giesu siparla nel uangelo

Ad uoi sapienti ciptadini
che sol per charita siete uenuti
con ansimi gentili & pellegrini
docti disenno & disaper astuti
aueder ilprincipio & li confini
di questa sesta nostra ognuno riputi
cha pieno uidiren senza mancare
dipunto inpunto quelche uoglian fare

Mostrerenus ilbaptista nel diserto
apparechiar lausa al creatore
& dipoi baptezar con sancto merto
& disuo predicar faren sentore
poi uerra il Re incoronato experto
adcui Giouanni sol perpropro amore
gli dira la suo uita quale e stata
& serror suo & quel della cognata
Dipoi uimostrerreno come il Re niega

& come dal diferto fe partita
& feguiren chella cognata ilprega
ordinando albaptista tor la uita
& diren come incarcere lolega

& seguiren lafesta alta & pulita della natiuita del Re che nulla & diren del uenir della fanciulla

Seguiren poi della madre auisata
elmodo del danzar chella pigloe
diren come dal Re-fu uicitata
dichieder gratia & quel che dimadoe
& tratteren la festa schompiglata
& quel chera cosuo baron parloe
dipoi ragioneren lopra molesta
come albaptista fe tagliar latesta

Et seguiren come la storia spensa che quella sancta testa benedecta fu posta inanzi al Re insu lamensa & come il Re qui ui mente aspecta alla figlia la die con turba intensa challa madre laporti & quella infretta la prese & alla madre laportoe & leparol chella madre lusoe

Et seguiren sanza alcuno spauento
come dibocca del baptista uscia
un aspro forte inestimabil uento
& diren come laterra sapria
& trangbiottilla in unbreue momento
& diren come il discepol uenia
tractado ilpianto lor con grade duolo
& come ilseppellir in un lenzuolo

Et questo sara el fin di questa festa della qual uo sarete ristorati sarete inciel comel uangel protesta colgran baptista & co sancti beati a dimostrar cha ogni suo richiesta sarete inquesto mondo liberati da ogni dubbio &pericol conquiso & alfin uenandrete imparadiso

leuate gliocchi alsommo creatore per aquistar urtu & conoscenza diquello etterno ben che mai nomore considerate lauostra semenza creata per non unuere in errore ma per tener modi tanto sicuri chensepiterna uita inciel uiduri Hoggi uiscuopro il decto di Isaia cioe ecco chi mando lagnel mio innanzi atte apparechiar laura delmansueto agnel figluol didio questo protesto auoi la uoce mia con charita zelante & gran disio del far ciascun diuo del suo ben certo come uoce che grido pel diserto Apparechiate la uia al signore parla ilnostro padre primo Adamo comun che fu condocto nello errore redemption dalciel couie chabbiamo & mágio il pan delsuo proprio sudore espiaque tanto adio quel che diciamo chel mondo scorse insi crudeli affanni chelciel sene serro cinque mila anni Hora san giouanni scende delmon te & uiene neldiserto a pie delmon te a battezare ediscepoli & adire q sta stanza & quando son batteza ti uerrano gli scribi adirea sa Gio uanni adomanderanno chi egli e . Battezo in aqua & questa e nuoua legge protesto a ogni bumana creatura

Ogente humana fonte dexcellenza

che piouon noue di con furia scura &noue nocti ueston diquel manto chel padre el figlo & lospirito sancto Hora uengono eucchioni barbuti & scribi a san Giouanni & dicono

Qual si sia lacagion deltuo uenire
Giouanni a predicar gran marauigla
nepigla ognbuom & noi uorren setire
perche tal opre affar perte sipigla
setu se christo dillo & non mentire
o se ru se Helia chosi bisbigla
che tu sie desso & tuo uita discreta
ne dica iluero & se tu se propheta

Risponde san Giouanni agli scribi christo no sono che nanzi a me e nato dellexcellente uergine Maria & per non farui el puro uer celato anche uidico chio non sono Helia ne propheta anche al mondo riputato

Risponde uno barbassoro perche dunque battezi o perqual uia

Battezo in aqua & in christo misido & con gran uoce peldiserto grido

Hora appare giesu & dio padre & giesu uiene con quattro angeli du e innanzi & due a dietro e auenire tanto ad agio che san Giouanni di ca questa stanza imprima.

Volgete gente bumana lontellecto aquesto puro agnello immaculato dicui Abram pobeta bauie gia decto suscepit israel eldosce nato uscito didio padre fuor del pecto

padre & figlo & spirito sancto regge

ınfin che cieli etterni sempre dura

adempierassi quelle uote segge

per saluar lumuerso in ogni lato sicome monstra a uoi sanza scriptura creator uero a lhumana natura

Por suolge san Giouanni agliscri bi & dice cosi

Ecco lagnello di dio immaculato
ecco colui che le peccata togle
che perfaluar lhumana spetie e nato
sicome alpadre eterno piacque & uolle
questo e colui di cui uo ragionato
chi noi delle nostre colpe tolle
delqual degno non son ne punto pari
di sciolger le corregge a suo calzari

Queste quel uero dio unuo & unito delquale in abeterno la scriptura ba tanto decto cio uelmostro a dito ponete mente sol la suo figura queste colui ilqual fie reuerito quantunque icieli etternalmente dura delpadre & spirto sancto mai diuso & dona a buomietterno paradiso

Hora giugne Gielu tra loro & tut ti ligettono interra bocconi & Gie lu riza Giouanni & rimanendo gli altri ginochioni idio dice loro.

La pace mia clæ metterno meno non puo uenir ne ancho non ha fine uilaício & dono in manco e un baleno accio chelle suo oper pellegrine porga a glerror di questo modo freno & che lepure rose sanza spine sputando same & caldo sete & gielo coglatri siche alfin uiapra il cielo

O buon Giouanni eccol tempoch uiene che delle tuo parole sento fructo

nascer fara di sapientia piere
& fara lieto ilmondo pien di lucto
onde alfiume giordan andar conuiene
doue bisogna chio mispogli tutto
non temendo delfreddo esuo riprezi
& con tuo mano i uo che mi battezi

Risponde san Giouanni a christo.
Ome ome benigno signor mio
chi tifa tanto a bumilta piegare
che tu consenta essendo uero dio
chun peccator ti debba battezare

Risponde Giesu a san Giouanna Taci che questo piace alpadre mio che creo quel che nonsi puo pensare

Risponde san Giouanni a Giesu oltre po chal lui piace adiane allacque & icio seguiro quanto allui piacque

Hora ha a uemre una coloba cioe lospirito sancto eti ha dire una uo ce nascosa dica quella cholomba co si.

Ecco che questo e ilmio figluol dilecto nelquale compiaciuto & dilectato misono & lui etterno benedecto & e figluol di dio dame mandato per tor del primo padre ilsuo difecto & riducerlo in ciel donde cacciato fu per disubidir pien disconcordia & questo fu permia misericordia

Vassene Giesu in sul monte & san Giouanni ripigla la sua predica

Apparechiate la usa alsignore sicome scripse Isac nel suo decto di pura uerginella esce quel fiore chelmondo saluera queste lessecto

notate di Iacob elsuo tinore lagnel che tolle ogni peccato necto uisauicina macto bumile & pio redemptor nostro & uer figluol didio Apparechiate laura allignore dissel gran duca disraelle e nato perche dodici tribi con amore banno elmar rosso in ultimo passato richi doro & dargento & darine acora & pasquato lagnello immaculato intero & saldo ogni dubbio rimosso fiche nongli fie rocto ueruno offo Apparechiate laura allignore scripse Dauit insuo opre diuine ecco dituttol mondolfaluatore incoronato di pungenti spine per trarre il popol suo di dubbio fore & riempiere lesedie pellegrine di que caduti in acto tanto rio & gia lapprella il figluolo di dio Apparechiate laura allignore parlo dogni sapere el fondamento Salomon saggio & disapere il fiore ecco qua iluiuo lume & alimento che tutte le nation trarra derrore come figluol didio accompimento dara compace etterna a ogni guerra creator dellabisso cielo & terra Apparechiate lauia allignore Giona parlo donde gran bene nesce guardate me che fo di dio sentore che tre di stette nel uentre del pesce come stara in sepulcro il creatore che infomma pace et ingran ben riesce

uno esce fuori della sepolera bucha Apparecchiate laura al signore si come scriue il propheta Germia ecco chiamando lagnel con amore innanzi allui apparechiar la uia lagnel sonio non commettendo errore Giouanni elgran figluol di Zaccheria che uero dio uel protesto uer certo come uoce che grido pel diserto Drizt longegno ognbuo chentedi epari queste quel puro et diuino agnelletto che facto innanzi a me fanza diuari et uerra drieto a me queste leffecto dicui dislegbera elacci a calzari onde son degno o buon Gresu dilecto di cui tutti propheti han decto unito et io uel mostrerro con mano adito Hora ba uenire il Re al diserto in nanzi che questastăza disopra sia finita et san Giouanni ba dir qita O sempiterno o infinito et pio che metti in regimento nelle mani con acto bumile angelico et giulio per fare uoi benigni et tutti bumani et chi sicura dellira di dio tanti uestir superbi alti etsourani di porpora diseta doro et perle ornate sicomé e tedio auederle Scele il figluol didio dicielo interra nella uergine sancta bumile et pura con una sola ueste che non erra el corpo tutto di sancta scriptura ahı fellon sel drappo tı fa guerra tua battaglia più che ciecha et scura che lacorona chen testa te data tifa che tutitien la tuo cognata:

suscito il terzo di nescriue lucha.

Abi crudo Renimico altuo fratello come tiscuserai nanzi al signore dital peccato crudele et flagello tune morrai come untraditore astienti Re dital peccato fello che diuma giustitia mai non muore una gran cortesia sare latua render al tuo fratel ladonna sua

Risponde il Re a san Giouanni
O propheta da dio alluminato
chi ti sa contra me sar tal parlare
i so ben chi non se maital peccato
che sorte menharei dauergognare

Rispondesan Giouanni.
ab folle Re nonmel tener celato
torna impalazo et piu non indugiare
rendi ladonna et fa quelche dico io
se tornar uuoi ingratia alsommo dio

Torna il Re a casa et uassene alla donna et dice.

Ome dolente onne nuenturato
ome compagna mia con che dolore
fon io atte dal diserto tornato
ueduto ibo quel sancto di ualore
che ciochi fe mai teco inha narrato
onde son disposto duscirne fore
et uo tornar a dio col cor contrito
et tu ti tornerai coltuo marito

Ome misera me o tapinella
combo gittato uja ogni faticha
o isuenturata ome bor son io quella
che per ben far io sia facta nunica
o dolorosa me queste coltella
non aspectauo ondel mio cor nutrica
tal duolo ome che mai non su udito

otu se Re del sentimento uscito Risponde il Re

Taci donna non dir cotal parole perche disposto intutto bo ilcor mio contrito uiuer chogni resto e fole et uoglo star ingratia alsommo dio

Risponde la femina abi franco Resa tu che far siuvole neueri lor figluoli ogni disso soglono bauere ilRe che naturale tu sprezi etua & fa troppo gran male. Non sa tu Re chibo una fantina di te & sai che tu Ibaingenerata honesta & bella humile & pellegrina tanto chen paradiso par creata questa sie Resultima medicina aquesta infamia hor contro a te leuata credimi Re & seguita il mie dire che fiegia quella chel fara morire Risponde ilRe

Tacidonna non dir raffrena bormai letuo parole & fa quel chio tidico fe doffender Giouanni penferai elregno tutto cifara nimico & tu & io di dur morte morrai che ogni mie figluol tristo &mendico fie fan Giouanni indire ancor in opraelregno nostro tutto andra sozopra

Risponde la femina al Re
La cagion ce se te la metti in testa
palpabil si che non sipuo errare
sacra corona e neusen latuo festa
imandero la tuo figla a danzare
aussa lei che riccha gratia & presta
chiegha comella si uedra laudare
da Regi & da signori ingratia musta

chiedra ella latesta del baptista

El Re dice a lamala femina fia facto donna chio te lattalento poi cheti piace fon molto contento

Vassene eluassallo a sancto giouă ni al diserto & dice

Obuon Giouanni a dio seruo & fedele della suo sancta uia apparecchiatore assa più dolce che manna o che mele elnostro Re magnanimo signore tipriega ingratia & con giuste loquele tacitamente sanza far romore uenga con uno o dua acompagnato innanzi allui quanto puo più celato

Rispondesan Giouanni aluassallo inquesto mezo ilreseneua dalla se mina & giugne Giouanni & dice al redue uersi.

Laudato sia letterno & sommo dio padre & figluolo & spirito sancto lacui celeste usa uapparechio per liberare ilmondo sin ogni pianto

Et decto que uassene al re & dice eccomi re che sono altuo disso che uuol dame iltuo reale amanto

Risponde il re al sancto presto
ab giouanni giouanni il tuo rigoglo
tumosterra presto quel chi uoglo
Tu mba infamato pel reame tutto
della cognata mia & non e uero
onde dasostenere e caso brutto
& tanto innessabil uitupero

Risponde san Giouanni
i diço Re se uuo fuggir ellutto
deltuo peccato & uiuer rege intero
per piacere a giesu come douere

teneconuiene altutto rimanere

Risponde la femina
Osapiente Re magno signore
chaua di pena questa isuenturata
lascierati tu far si poco bonore
che questa ingiuria non sia uendicata
cotro un romito che pien dogni errore
deb fallo incarcerare in questa fiata
che inluogo lhai che non puo suggire
& pentir lo farai del suo mal dire

Parla il Re alla famigla
Oltre franchi scudier pigliate questo
maluagio suditor con gran rapina
& sia messo incarcer tanto presto
che lui sachorga della suo ruina
chellho pregato si dolce & honesto
chegli stia cheto non ual medicina
di parlar dolce honesto o naturale
& parla sempre ognora dice male

Fu presto messo in prigione el Re sene ua insedia & chiama elcaualie re Araldo & dice Ven

che

reto 1

&d

lam

leuc

&fa

Oltre

Fatti qua presto o caualier Araldo referendario mio degno dibonore ista collintellecto intero & saldo entendi del mie dir lalto tinore alqual collintellecto fermo & saldo dara seguition altuo ualore cerca tutto il reame sanza testa enuita ogni signor alla ime festa Partesi Araldo & ua anittiare & dice.

Omagnifico signore inueritade auoi qui presente son mandato per parte della sacra maestade & dasuo parte chi ubabbia inuitato che uo uegnate a suo festiuitade

& dalui farete molto bonorato & menate con uo questa brigata bora uo facto tutta lambasciata

Partefi illignore & uassene alsigno re colla sua gente & dice cosi

Po challui piace i son molto contento di uenir la & disargli bonore su presto baronia sanza spauento ognun simecta ilsuo uestir miglore

Giunghono al Re & dicon cosi eccoti Re po che teimpiacimento & uogliamo bonorarti dibuon core inquesta festa che sibene ornata pero qui meco bo assai brigata

Risponde il Re & uolgesi a tutta

Venerabili egregi mia fignori duchi & conti & magna baronia per trar ciascun diuo errori fuori attutti uoglo che palese sia che qita magna festa & tanti bonori choggi sifa la propria intention mia solo chenquesto giorno mi compiaqui chen questo di o chari frate naqui

Pero ognun con diligentia priegbo
che mangamete inquelta felta moltri
cio che far la & nonmi faccia megbo
perche coli fon ferimi epensier noltri
& dio perme a ristorar nepriegbo
lamente mia ognuno midimoltri
leuogle sua chognun faro satia
& faro boggi achi lachiede gratia

Oltre al nome didio agli ftormenti empiete questa festa di letitia boggi e quel di chi uifaro contenti & faro magni bonori & gran douitia truous lemense scudieri & sergenti donzelli & serui strects in amicitia nappi dargento & touagle di renso sitruous chaltro fare boggi non penso

Văsene atauola & amezo il magia re & la fantina uiene & balla & fa uno inchino come ha ballato un si gnor silieua & dice

O gloriosa maesta Reale
quantha da gloriarsi latuo uita
sol diquesta fanciulla imperiale
chunangioletta par dicielo uscita
quanto danza uezosa & gratia sale
diquesta baronia alta & pulita
o franco Resarebbe honesto & buono
difarle inquesto di qualche gran dono

Risponde el Re& dice
Chara lausta mia signor mitengo
dapo lexercito mio & lacorona
chiega cioche lausol che mezol regno
glidonero se desse mie ragiona
& non hauer dilecta figla asdegno
quelchel tuo caro padre ti sermona
domandami qual gratia chieder sai
chiedendo mezol regno tu lbarai

Partesi la fanciulla & uassene alla madre

Dilecta madre mia i sono stata
innanzi alpadre mio Re dicorona
& datutta la gente i sui guatata
del mio ballare ognuno dilor ragiona
chio chiegia gratia chella missie data
el Re midisse & tu madre schagiona
elmie pensier che mi sie gratia assai
chiedero quella gratia tu uorrai

Risponde la madre

Va dolce figla mia bora a tuo padre pocha promesso di donarti parte par la condolce parole & leggiadre tu sai ognionesta con optime arte di poi gli chiedi con piatose squadre quel chio diro & dal contrario guarte pero che no uerremo in molti affanni latesta glidomanda di Giouanni

Vassene la fanciulla al Re & comi cia a ballare & dice

Ogloriosi egregi signor cari
che fate inquesta festa compagnia
alpadre mio deb nonini siete auari
udir del don chi chieggio incortesia
conciosia cosa chio non uo danari
cipta o terre o giore in mie balia
& questo dico a uo sancta corona
latesta del baptista bora midona

Risponde el Returbato.

Ome ome figluola maladecta
dal primo di che fusti ingenerata
insino a hoggi dalla gente decta
pessima meretrice scelerata
fulmini dio dalcielo una saecta
chen cener ticonuerta sfulminata
lagratia mia onde elcor mio langue
nonmi credea adimandasse sangue
Et pero me chiesto questo tanto forte
che setutte le lingue in inie balia

che setutte le lingue in mie balia bauesse indirlo colle parol scorte misarebbe spiaceuol richadia un si sacto buomo condennarlo amote per un ballar duna femina ria chel cuor di dogla mi fa distillare & la gratia che chiedi non uo fare

Et la făciulla fa uista di piangere

& uno barone silieua su ritto & di ce coss.

O sapiente & uera monarchia
o magnanimo Re incoronato
ragione ha la tuo figla infede mia
tu lhai promesso ildono adimandato
& non sene cauo cosa che sia
onde a tenerlo allei se ubligato
deh per un sol non guastar qsta festa
& del baptista fa rechar latesta

Vn altro baron silieua & dice.
Oltre su signor deb questo giorno
non loguastar che pieno di dilecti
falli la gratia & ponti mente intorno
quanto labaronia questo e lessecto
consenti & tutti leua uia dascorno
& quelche lachiesto fa che sia be decto
mandal tuo scalco conbuomini strani
& fanne presto Re cauar lemani

Risponde el Re
I uorre innanzi chelmie regno fusse
una diserta & disusata uilla
che dafortuna hauer queste percosse
& lamie morte inquesto di sentilla
che fare queste brutte cose mosse
ma non dimen se dal piacer distilla
delle uostre uirtu che glaconsenti
ecco chil fo con molti mie tormenti

Ett

&

Oltre qua simicalco fatti appresso & uanne albaptista alla prigione to que compagni chio tho commesso & giunto allui uieni a conclusione la testa fa chetu gli tagli adesso & taglata con buona opinione fa come quegli chel douer dispensa & po mela portate innanzi amensa

Fassi innanzi el sinuscalco & chiama la sua gente

Oltre qua con presteza non istate
perche e un si facto grande acchade
pigliate larme inpunto ui cacciate
condardi chiauerine & con sipade
elcarnesice presto mitrouate
& conducetel per diritte strade
& alla prigion che mostro uisia
di Giouanni sigluol di Zaccheria

Hanno astar tanto che Giesu sipar ta da san giouanni giesu dice

O buon giouanni elfin di questa uita
e premia ueri electi alparadiso
echo che tu fara presto partita
delmondo cio duna cosa tauiso
che giunto allimbo alparadiso inuita
que sancti padri in festa canto & riso
promecti loro & in stato giocondo
& fagli chiar chi son uenuto almondo

Et toccami lamano alpadre Adamo
& habbil permie parte salutato
& di chel pianto suo penoso & gramo
ingaudio & letitia e ritornato
po truoua Abram Isac qualiamo
chel uedra con Iacob acompagnato
di lor chi uengho axultar lor trasscre
& simil dillo a giona & a Dauitte

Et a ogni altro padre incarcerato
nellimbo fancto chiari glifarai
& chel fiume giordano babbi passato
& poco tempo posso star bomai
di lor con tuo mano inba battezato
& collor insieme tu goderai
uerro glorificato giusto & forte
infino allimbo & spezzero le porte

Et quello incatenato Setanasso terro sotto lepiante a ciascheduno dilor uederlo & poi a passo apasso mimouero trattone fuori ognuno felice lieue & non delcorpo lasso speciado ilmodo & suo corpo iportuno & condurrogli inciel con buon disso presenterogli innanzi al padre inio

Risponde san giouanni
O uerbo etterno o giesu benedecto
millanni parmi che allessecto sia
accio challor palesi ogni tuo decto
che cosi fare e lantention mia
ben priego te che uasel puro & necto
della tuo madre uergine Maria
priegha perni enel lhora del partire
quando alpunto saro delmie morire

Rispondegiesu a san giouanm Sta forte giouanni che gran fructo exultera di questo partimento mie madre & io al paradiso tutto sara conteco non hauer pauento

Risponde giouanni
ponete mente eluiso lieto asciutto
ne lachrime ne duol mi da tormento
partiti signor che uiene iltempo mio
ora per me uero figluol di dio

Gielu si parte da san Giouanni el manigholdo uiene & dice

Vienqua Giouanni & tien lamente desta el Re cimanda & tutti esuo baroni atte perche no ti taglian la testa & di cio banno facto conclusione

Risponde san Giouanni
laudato sie dio a ogni suo richiesta
ecco la testa mia senza tentione

che fuor della prigion lacauro io chetternalmente fia laudato dio

Elmanigoldo dice
Perdonami per dio Giouanni buono
chella mie carne triema ascorza scorza
& nota leparole chio tisuono
che quel chi fo mesacto sarea forza

Risponde san Giouanni francamente come baleno & tuono o laqua che ueloce elfuoco amorza non saro mai si presto inconclusioni chi pregherro idio che tiperdoni

Hora san Giouanni china ilcapo el manigoldo lo tagla elsiniscalco lo mette in un bacino & aspecta tan to che lanima uada allimbo & dica questa stanza

Celestegaudio & letitia infinita
annuntio a te principal padre Adamo
boggi son giunto a questa eterna uita
doue per parte di giesu ti chiamo
contutti sancti padri che infinita
e ogni uostra noia & stato bramo
& per parte di lui chiaro uauso
presto menarui alsancto paradiso
Risponde Adamo & piglialo per
mano

Quel uero dio figluol didio che nato
per faluarci non conoscendol mondo
etternalmente sempresia laudato
che trarra no diquesto limbo fondo
& tu colla tuo man lhabattezato
parlo atte & chiaro tirispondo
chognun di no prophetando loscripse
& pero conuenia che gliuenisse

El sidiscalco porta la testa alla mé

with fa. colonial branches

Ecco magno fignor la chiesta testa deluerginel figluol di Zaccheria fanne che uuoche per uo nulla resta

Risponde il Re
captiua dolorosa figla mia
portala uia che tal dogla & tempesta
sopra te uenga & in eterno sia
ricordo del danno chiesto scelerato
& uendecta dite chiegio peccato

La fantina porta la testa alla madre & dice

Ecco dilecta madre del baptista latesta che se gia tante parole contra dilui e quelche lui naquista ecco non parla più come sar suole

Risponde lamala femina mostra qua dolce figluola uista hor che non parli quelche parlar suola quado e bisogno come fa lhuo saggio hor taci quando fai altrui oltraggio

Et decto que uno scoppio et costes profonda. Hora viene la gelo che licenza lafesta et dice.

O uo chauete lafesta ueduta
delsancto et uenerabile Giouanni
chemparadiso atutte lbor ciaiuta
idio uiconserui da pena et dasfanni
et quel si sia la uostra uita suta
idio uiscampi dagli etterni danni
auo gratia conceda sanza affanno
no ui ristorereno questo altro anno

Pinita lafesta di san Giouanni Deo gratias amen.







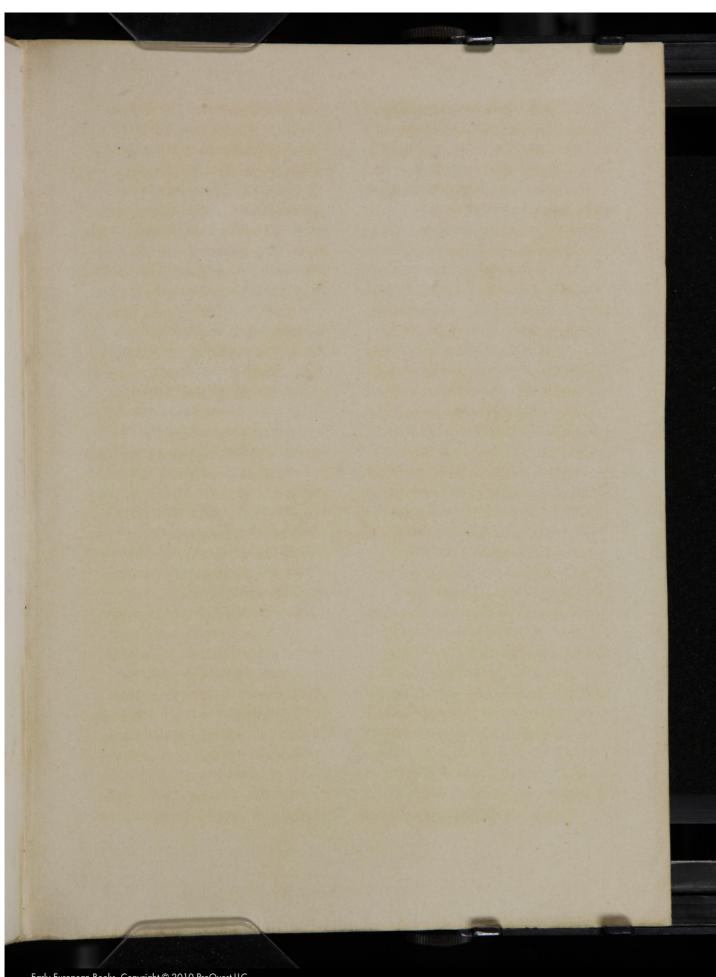

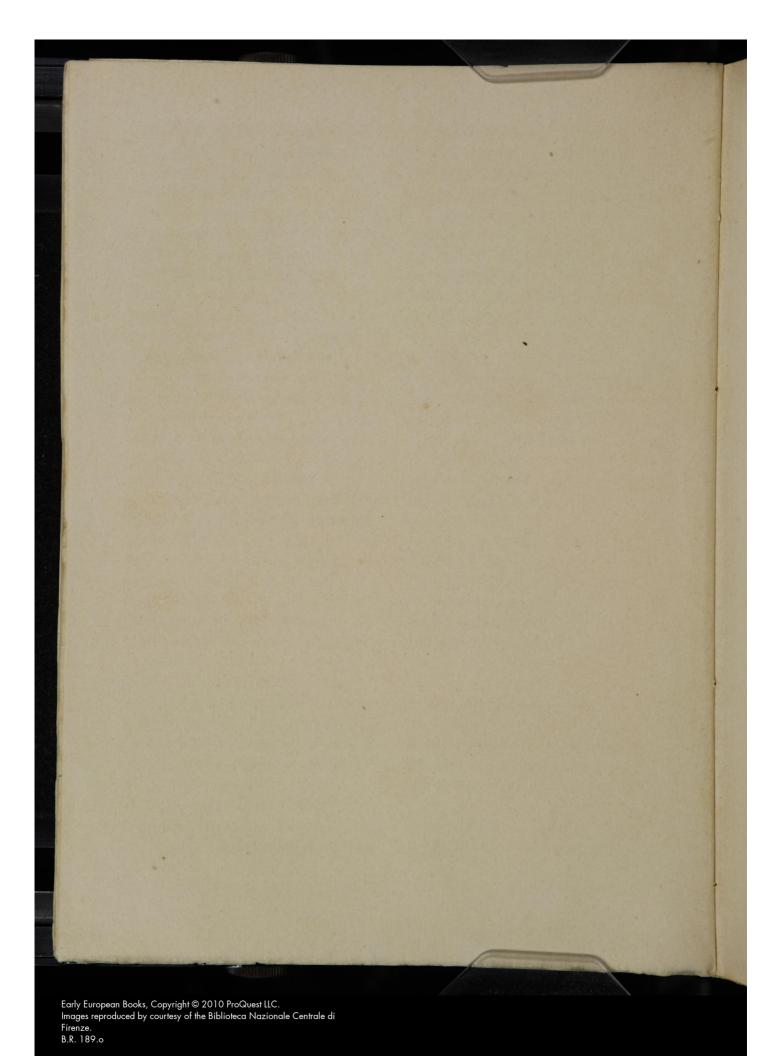

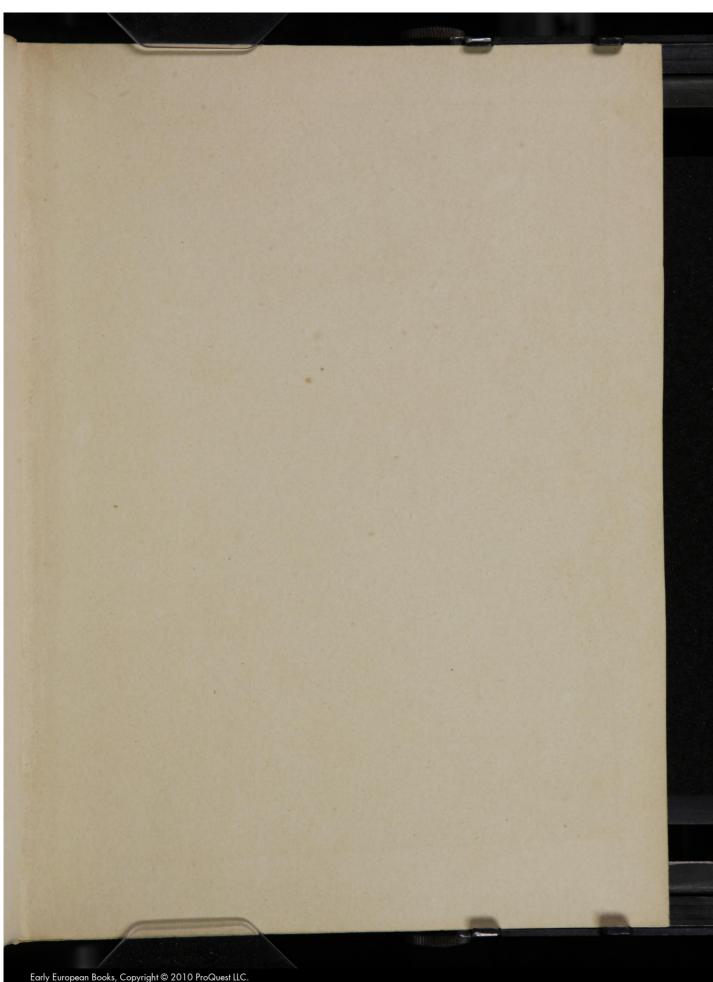